# L'AMISIA BILLAND

Costa per Udine annue lire 14 antecipate; per tatta l'Impero lire 16; semestre e trimestre in proporzione : ad agni pagamento corisponderà una ricevata a stampa col timbro della Direzione. — Le associazioni si ricevono a Udine in Mercatovecchio Libreria Vendrame. ettere e grappi saranno diretti franchi; i reclami gazzetto con lettera aperta senza affrancezione. — Le inserzioni cent. 30 per linea.

# i russi

## STEE SEEDE DE TOTAL

Nel principio del secolo XVI, epoca di transizione per l'Europa, all'antiche divisioni territoriali dell'Evo medio succedevano i sistemi politici moderni. L'Austria riunita alla Spagna sotto Carlo V. estendendosi colle terre fiamminghe fino ai mari brittanici e colle Iberiche fino all'occeano Atlantico e al Mediteraneo, era allora la potenza la più importante. Influenzava non solo l'Italia, ma ancora la razza slava del Nort-est dell'Europa, ove molti piccoli stati, scosso il giogo de' Tartari s'erano costituiti indipendenti. Tra questi stati, il meno conosciuto a quell'epoca era la Russia, che troppo ristretta nel piccolo principato di Mosca, sua culla, allargava sempre più le sue frontiere a danno delle vicine provincie.

Fu allura, che in Europa si cominciò a discorrere d' un populo quasi barbaro, che aveva la strana pretesa d'entrare nel novero delle nazioni incivilite. A quest'epoca. (verso la fine dell'anno 1516,) l'Imperetore Massimiliano, inviò alla corte di Russia il diplomatico barone Sigismondo d'Herberstein colla duplice missione di conoscere quale condotta politica si devesse tenere in faccia a quella puova

politica si devesse tenere in faccia a quella nuova potenza, e per stringere un trattato d'alleanza collo czar, il celebre Vasiley Ivanavih. Herberstein si trattenne otto mesi in Mosca, senza riuscire nell'oggetto principale della sua missione, ch'era di pacificare la Russia colla Polonia. Ma chiamato al trono Carlo V., lo czar, mandò un ambasciatore a felicitare il nuovo monarca; sicchò per uno scambio di gentilezza diplomatica, il barone d'Heberstein fù incaricato d'una seconda missione alla corte di Russia. Ritornato in patria consacrò le sue ore d'ozio a comporre in latino una relazione do' suoi viaggi, descrivendo gli usi e i costumi di quel paese e fu il primo libro, che fece conoscere la Russia all' Europa occidentale, e

commerciare vantaggiosamente coi Moscoviti.

L'Autore tedesco divide il suo libro in due parti. L'una Storica, parlando e del modo con cui si amministra la giustizia, dello stato dell'esercito, del carattere dei soldati, e del commercio in alcune di quelle terre, della religione del popolo,

subito cominciarono a viaggiarla e le nazioni a

degli usi della corte. Nella seconda parte fà la descrizione corografica del territorio Russo. Benché sprovvisto d'ogni osservazione critica e inesatto il capitolo storico d'Herbestein, pure basta a darci un saggio della vita selvaggia di quell'orde e del continuo guerreggiarsi fra loro ne' primi tempi storici.

Alla metà del secolo X. dice Erherstein, Olga di Plescov per vendicare la morte di Oleg suo marito, disfatto ed ucciso da Maldittus principe di Drevliens, fece sotterrar vivi i venti messaggeri dei Drevliens, che a nome del loro principe, venivano a cercarla per farla di lui sposa. Ella poi fece dire a que' di Drevliens, che se tanto bramavano averla loro signora e padrona, faceva mestieri le inviassero maggior numero d'ambasciatori e di più alto rango. Altri cinquanta e delle più raguardevoli famiglie, farono mandati ad Olga; ma Ella graziosamente, li fece in un bagno bollente perire. Poi fece annunziare la sua venuta al principe, e comparve vestendo gramaglie. Volle che gli odiosi nemici bevessero per festeggiare le future sue rozze, e quando furono briachi, ne fece trucidare nel sonno e nella crapula più di cinque mille. Sul fallo ritornò a Kiev, radunò le sue genti e corse a combuttere i Drevliensi. Dopo un' anno di assedio, uccidendo senza pietà i profughi, che le venian tra le mani, accordò la pace ai vinti esigendo, che per ogni casa le fossero dati tre piccioni ed altretanti passeri. Però quando li ebbe, rese loro la libertà, avendo cura di porre delle materie incendiarie sotto le ali di questi uccelli, che ritornando agli usati luoghi portarono l'incendio e la morte.

Dopo così terribile vendetta, quell'amabile principessa ritornò a Kiev, e più tardi abbracciò il Cristianesimo, prese il nome di Elena, e prima introdusse presso i Russi i riti della chiesa Greca Ma la nuova religione presso tal fatta di credenti, non fu meno barbara dell'antica, e di poco s'avea ingentilito fino a' tempi Vasiley Ivanavich.

I Russi, continua il nostro autore, considerano Nicolò de Bari il maggior santo, e non parlano, che de' suoi miracoli. - È tradizione, che un certo Michele Kylaletscki, bravo e vigoroso soldato, in uno scontro, contro i Tartari, s'azzuffò con uno di loro, tenuto in gran rinomanza, e lo perseguitò, senza poterlo raggiungere, ad onta delle celerità del suo corsiere. Stanco dell' inutilità de' suoi sforzi, Michele si prese a gridare Oh! santo Nicolò, te

ne prego fà ch' io possa acciustare quella lepre maledeltal E ciò udendo, il Tartaro gridò spaventato "San Nicolò se quest' uomo merce il tuo soccorso mi piglia tu non farai già un gran miracolo; ma se permetti ch' lo straniero alla lua credenza, scappi dalle mani di costui, la tna fama non avrà limite " si dipe che allora, il cavallo di Michele s' arresto di botto, e il Tartaro fu salvo. Ma fin da quel giorno, egli fece, tutti gli anni al santo, che l'avea liberato in tanto estremo, l'offerta d'una certa quantità di miele, per riconoscersi con lui, alla sua maniera, di tanto servigio e al povero Michele, accordò in dono una bella peliccia di martoro, giacche il Santo s'era scordato di lui. (continua)

# IL MAR NERO

(continuazione)

Odessa. — Crimea. — Eupatoria. — Sebastopoli, sue fortificazioni per mare e per terra. — Dell'assedio progettato. — Dichiarazione del Ministero inglese. — Aspetto generale della Crimea, sue steppe e sue montagne. — Bellezze del paese e dolcezza del clima sulla costa meridionale.

. Il Boristone, dopo un corso di trecento leghe. si getta nel vasto liman, che gli è comune col Bug, a traverso un dedalo d'isole coperte di canneli che gli formano una dozzina d'imboccature, la cui massima profondità, minore ancora di quella del Bug, non ha che otto piedi d'acqua. La città di Kerson, piazza forte con 12,000 abitanti, è situata quattro leghe superiormente, all' estremo del Delta; vi si costruivano altre volte fregate ed anche vascelli che si facevano scivolar sino al mare nella melma del Dnieper col sussidio di camelli; anche oggidì vi si costruiscono bastimenti d'ordine inferiore. Kerson ebbe a fondatore Potemkin, il celebre favorito di Caterina II. Il suo sepolero rimase per qualche tempo nella cappella della fortezza, finchè fosse innalzato un monumento funebre, che non fu mai costruito.

Una tradizione propagata nella città, reca che il sepolto è stato in seguito estratio dalla cappella e oscuramente sotterrato in un angolo della fossa per ordine di Paolo I, che detestava il faverito di sua madre, la cui eccessiva erroganza l'aveva offeso più d'una volta. Un nomo celebre per qualità affatto diverse è pure sepolto a Kerson, ed è il filantropo Howard, che dedicò vita e fortuna al sollievo della umanità sofferente, visitando prigioni ed ospitali di tutta Europa per diffondervi beneficj e consolazioni, e che pubblico un libro le cui tristi rivelazioni ammaestravano il pubblico e i governi intorno al mostruoso spettacolo, che offeriva l'interno di quegli stabilimenti nel decimottavo secolo. Avendo prodotto sino in Russia i suoi viaggi e le sue esplorazioni filantropiche, morì a Kerson della febbre maremmana.

Delle tre città marittime che abbiam visitate Kerson è la più antica, e fu da prima la capitale della nuova Russia, Alcuni anni dopo la sua fondazione, Caterina fece costruire, a quindici legho di distanza, Nicolaief sul Bug. Nicolaief più favorevolmente situata pel commercio e per le costruzioni navali, ebbe rapido incremento e pervenne a grande prosperità a spese di Kerson, che da quell'epoca non fece, che languire. Seguì la fondazione di Odessa, città sommamente protetta da Catorina, e negletta da Paolo, ma a cui Alessandro. prodigò tutti i privilegi, e tra gli altri quello di porto franco. Non su lasciata a Kerson ed a Nicolnief la possibilità di sostenere in qualche modo la concorrenza d'Odessa, perchè tutti i bastimenti mercantili sono obbligati di scaricare tutto il carico a Odessa colla sola facoltà di poter poi caricaro altrove se ciò loro torna, impedimento gravissimo, come si può credere agevolmente. Di modo, che di queste tre città, le due più antiche hanno perduto ogni loro importanza commerciale. Eppure quelle due città sono situate lungo due grandi flumi, che recan loro i prodotti dell'interno dell' Impero.

Ma in Russia il volere dell'autorità suprema fà e disfà, ordina e disdice, e tanto nell'amministrazione che nella guerra, si può ancora applicare alla Russia l'epigrafe apposta ad un ritratto dell'Imperatore Paolo: Ordine, contrordine e disordine.

Dopo di aver visitate Kerson e Nicolajef, abbandoniamo il vasto liman, in cui shoccano il Duieper e il Bug, e rientriamo nell' Eusino, girato il capo di Kilburn per dirigerci a Sebastopoli. Superata la punta di quella lunga striscia di terra, chiamata isola di Tendra, si entra nel golfo di Cartinata o di Perecup, d'onde si scoprono le arido coste della Crimea, e passato il capo Karam-Renn punta la più occidentale della penisola, si giungo a Costoff e ad Eupatoria, la sola città e il solo porto di quella costa, a 20 leghe da Sebastopoli. Fondata dagli Eracleiti, la città fu più tardi conquistata e fortificata da Mitridate il Grande, soprannominato Eupatore; e fu in onor suo che la città fu per ordine Caterina II nominata Eupatoria. È una piecola fortezza, con una popolazione di quattromila abitanti. Il porto è piccolo ma sicuro, lo stesso dicasi della rada, che è molto ben difesa dai venti del Nord. Le grandi navi da guerra possono stanziare in quella rada sopra fondo di sabbia. L'aspetto di Sebastopoli arrivando per mare è veramente formidabile. Molti dei nostri lettori possono averne un' idea dai disegni e dalle vedute che ne sono esposte dai negozianti di stampe. Poco sopra il capo del Kersoneso, estremità sud-ovest della Crimon, si apre la linja di Sebastopoli tra due rive bianche alte da 40 a 80 piedi, rada profonda, stretta al suo ingresso, e che s' interna per una lega entro terra nella direzione d'occidente a oriente. La città è situata sulla costa del mezzogiorno, e in quella lunga rada, che è pur essa un magnifico e vesto porto, si aprono qualtro porti perfettamente difesi, il porto della quarantena all'imboccatura, più innanzi quello dell'artiglieria, indi il porto maggiore, e finalmente il porto di radobbo. Le anfrattuosità, che formano questi porti costituiscono pure penisole scogliose, o promontori su cui sorgono fortezze con case-matte, 'è diversi piani di batterie che incrociano i loro fuochi per tutta l'ampiezza della baja. Ogni porto è rinfiancato da forti simili, e di più una catena sotto-marina chiude il gran porto militare, il quale è avuto in conto d'uno de' più belli d' Europa.

L'elenco dei forti di Sebastopoli l'enumerarazione delle bocche da fuoco, di cui ciascuno di
essi è armato, non presenterebbero che una ingrata nomenclatura, i cui particolari speciali stancherebbero inutilmente i lettori. Noi ci limitiamo
pertanto a presentare nel suo complesso la topografia generale, della sede della potenza Russa nel mar
Nero. Sulle due rive della Madu si contano 12 grandi
rocche, sei dalla parte della città, e sei rimpetto
alle prime sulla costa del Nord. Questi forti sono
in certo modo disposti a due a due sulle due
coste, e l'uno di fronte all'altro. Il numero totale dello bocche da fuoco, ascende da milletrecento a millequattrocento comprese le batterie
a bombe, e vi sono inoltre in alcuni luoghi forni

per arroventare le palle (1).

Le coppie dei forli costituiscone come altrettanti gradi, che una flotta dovrebbe superare successivamente, e ad ogni grado le navi sarebbero esposte a tre o quatirocento palle per volta senza contare i colpi delle altre fortezze più lontane, e senza le bombe e le palle roventi. La pietra degli edifizi dicesi friabile, e le casematte si empirebbero di fumo, ma a demolire i due primi forti ricchiederebbesi molto tempo, e poi bisognerebbe demolirne successivamente dieci altri. D'altronde alcuni forti dominano la rada dall' altezza di 120 piedi, e il tiro delle navi è difficile sotto un angolo di tale ampiezza. Finalmente il passo, che è strettissimo, e rinfiancato da due enormi cittadelle a tre piani di batterie. Quanto al porto militare, le costruzioni difensive, sono tali che possono sostenere il confronto delle fortificazioni di Malta e di Gibilterra. Tutti i lavori del Porto e della rada sono grandiosi e magnifici. Il governo russo' v' ha speso più di cinquecento milioni di franchi. Dopo questo quadro non è da farsi meraviglia se gli ammiragli Inglese e Francese abbiano riconosciuto che un assalto a Schastopoli per mare non offeriva nessuna probabilità di riuscita. Lo stesso non può dirsi di un' agressione per via di terra, e da questo lato la questione può essere discussa.

ma anzi tutto è d'uopo descrivere la città, è il luogo che occupa.

Seba-topoli, chiamata dagli indigeni Atriiar, o la Rocca-Bianca, sorge in anfitentro superiormente al porto in un terreno di creta la cui sterilità estendesi molto lontavo nei dintorni come a Odessa. Vi si conta una popolazione di quarantamila anime, tre quarti della quale sono soldati, marinai ed impiegati. La città è montuosa e di difficile accesso. - "Le alle colline che proteggono la rada presentano, per quanto l'occhio può estendersi, l'aspetto di una eterna desolazione, dice il signor Demidoff nel suo importante viaggio (2). La stessa città, le cui simmetriche contrade attaccano di fronte le difficoltà del terreno, si avvolge a grave stento sulle dirupate creste del promontorio. Il viaggiatore, che scopre quella città aggruppata sovra quei burroni bianchi ed arsi dal sole, è tentato di ritirarsi a tanti ostacoli, e indaga con ansietà qualche via più facile e meno arsa. Una sola contrada, alquanto più sopportabile delle altre si stende parallelamente al gran porto sovra un piano già elevato, e riunisce ai due suoi margini tutti i più ragguardevoli edifizj. Se levate lo sguardo alla parte alta della città scorgete alcuni casini assai civili; ma quella parte è nella state hattuta dai venti delle steppe che sollevano turbini di polvere. Pure la vista della rada vi compensa culla hellezza del prospetto le fatiche della penosa ascensione. "

Sebastopoli, da quanto appare, è un soggiorno detestabile. Lo stesso autore ne aggiunge esservi gli abitanti soggetti all' oftalmia egiziana cagionata dalla prodigiosa quantità di polvere turbinata dai venti sulle pendici che dominano la città e che sono spogliate da opere di livellazione. Trentamita soldati o marinai impiegati a que' difficili lavori, sono stati vittime di quella epidemia che faceva terribili danni. In pochi giorni l'occhio si corrompeva e spegnevasi nella sua orbita.

Prima del 1842, Sebastopoli era appena fortificata da parte di terra, essendo dominata assai da vicino dalle circostanti alturo; ma que colli sono stati spianati, como abbiam detto, o la terra ne fu trasportata ne' fondi e nelle bassure, che poteano agevolare agli assedianti gli approcci alla fortezza. Su quel terreno così preparato fu tracciato un recinto continuo che fa capo, alla cittadella, s' eleva dietro il forte della quarantena, per terminare al di là del porto maggioro. Questa corchia dec avero almeno tre quarti di lega di circuito, ed è un grande lavoro che esigè gran tempo e grandi spese. Occorrono costruzioni di buona muratura per costruire fortificazioni resistenti; il solo bastione non basta; la fortezza esige opere esterne, cioè mezze luno e lunette parimenti in ottima muratura. Un' opera

<sup>(1)</sup> I militari e i marinai troveranno i particolari che possono desiderare in un eccellente articolo intorno a Sebastopoli del sig. Pretot, ufficiale superiore di Stato Maggiore, pubblicato dallo Spettatore militare nel fascicolo di luglio che è appena venuto alla luce.

<sup>(2)</sup> Viaggio nella Russia meridionale del sig. Anatolio Demidoff, con carte e figure. Presso Boardin editore. Seconda e: dizione, riveduta ed ampliata dall'autore, (1854).

di tanta grandezza non può essere improvvisata, eppure tutti i soldati e tutti i marinai vi sono attualmente impiegati e sono in numero di 40.000 e non è impossibile che le fortificazioni siano in parte compiute quando gli alleati vi si presenteranno. Malgrado gli eseguiti lavori di livellazione. Sebastopoli non è meno dominata da alture che è impossibile di for scomparire, alture nelle quali trovasi indicata la posizione d'un campo trincerata per l'assediante. È vero che dal di fuori non si può vedere il porto, e nemmeno la cima degli niberi, per la profondità del livello del mare rispetto alle prode, che lo circondano. Ma quando i lavori d'assedio saranno stati spinti a destra, il gran porto militaro si presenterà scoperto, e potrà essere infilato dal cannone in tutta la sua lunghezza. Questo sarà sempre il lato più vulnerabile di Sebastopoli da parte di terra, a meno di immense forl'ficazioni, che i Russi non possono avere il tempo di costruirvi colla necessaria solidità.

Al postutto ogni luogo munito, assediato secondo le regole dell'arte e co'mezzi necessari, è preso; ma per l'assedio di Sebastopoli, è necessario tutto un esercito, perchè i Russi ne invieranno certamente uno per la difesa di quel grande arsenale.

L'operazione preliminare dell'assedio sarà di sharcare in Crimea un esercito col suo materiale. Uno sharco in paese nemico è una delle più grandi e difficili operazioni di guerra. I punti della costa più favorevoli allo sbarco saranno muniti di fortificazioni, di truppe e di batterie; e s'ignora se lo sbarco avrà luogo sulla costa meridionale, al monastero San Giorgio, o nel seno eccellente di Bala Klava, o sulla bella plaga di Jalia, o nelle baje del Capo Chersoneso. La più Iontana di queste baie non è, che a tre leghe da Sebastopoli; e ve ne sono quattro chiamate Streletska o baja del Tiro, Pesteionaia o la baja della sabbia, Kumiesk e Kasasc. Sbarcandovi e fortificandovisi subito, avrebbesi il vantaggio d'essere vicinissimi a Sebastopoli pel trasporto del materiale d'assedio; lo sbarco è risoluto, è quanto al luogo ne decideranno i generali e gli ammiragli.

Onorevole dett. Zambelli

Direttore della vaccinazione del Distretto di Udine

di Assano 12 Agosto.

Lessi nel patrio periodico i vostri desideri quanto alla vaccinazione e rivaccinazione, i quali portano l'imprenta del vostro buon volere, e della sollecitudine vostra commendevolissima, perchè vengano attuate misure, onde il celeberimo trovato dello Jenner convenientemente applicato, porti tutti interi i frutti, che quel benemerito s'avea promessi fino dal di, che la di lui scoperta divenne un fatto compiuto.

Non verrò adesso ripetendo, e meno ancora combattendo i pregiudizi che, malgrado il vantato luminismo del 54, ostano in mille guise perche l'innesto del vaccino non dia pienamente gli effetti che potrebbe recare. A questo. ch'io mi sappia, ben pochi s'argomentarono di provvedere efficacemente, o perchè si stancavano di combattere contro il pregiudizio degli ignoranti e dei cocciuti, che non cedon terreno mai; o perchè fidarono un pò troppo nell'opera di chi avrebbe potuto, e potria tuttora, e sempre, e sopra ogu'altro cooperare al buon effetto.

Voi ben capite ch' io voglio così accennare n' Parrochi ed a Maestri de' villaggi, i quali potriene meglio d'ogn'altro ottenere che la cosa procedesse più conformemente alle cure, ed alla giusta aspettazione della Magistratura Provinciale, inclita zelatrice del pubblico bene. Questi potrebbero una volta per settimana intrattenere i fanciulli circa la terribile potenza di questo morbo, far motto della spaventevole rapidità con cui si diffonde e degli incontrastati vantaggi che reca la ripetuta inoculazione del vaccino. Fatti grandicelli con tali principi, non ha dubbio, che si presterebbero con maggior sollecitudine, che gli adulti ora non facciano, a riportare l'innesto, con inestimabil vantaggio di loro, ed a fruttuoso esempio de' non vaccinati puranco. I Pacrochi poi, potrebbero nei loro Catechismi fare altrettanto, e più diffusamente. e spesse volte; ne per metter sottocchio, la merce degli esempi, i funesti effetti d'una trascurata vaccinazione, e soprattutto d'una rivaccinazione avversata, sarebbe lor duopo sfogliare vecchie memorie, o men recenti Annali di Medicina. Pur troppo, senza uscire dalla cerchia della Provincia nostra. e senza rimontare all'altro secolo, ebbimo ed abbiamo fatti positivi, e troppo certi. e d'un attualità palpitante.

E forse il precipuo motivo per cui la rivaccinazione è caduta in discredito al popolo si è il
vedere il più delle volte affetto dai vajuolo, e
talora di forma confinente, chi riportò da piccino
l'innesto con buon effetto, e ne presenta tuttora
le traccie. Varrebbe a questo proposito far persuaso chi attacca d'impotenza il vaccino, e gliene
scema quindi fiducia accusandolo d'inopportunità,
com' esso guarentisca dal vajuolo per non più d'un
decennio. Nè accadrebbe, come taluno s'avvisa,
portare in campo gli argomenti per Patogenia, che
a noi dell'arte son noti, ma che per il povero popolo
sarebbe lo stesso che projicere margharitas etc.

Ricordomi che, inviato dalla Superiorità fino dal 1843 a studiare e curare il Vajuolo che inferociva in Nespoledo e Campoformido, dai quasi trecento casi ch'ebbi a curare in poco men di due mesi, e dalle statistiche compilate allora, m'apparve chiaro come la potenza preservatrice del contagio non si protragga la mercè dell'innesto del pus vaccino oltre il decennio, e talora anche per tempo minore; delle quali statistiche s'ha giovato, mi cred'io, il nostro egregio dott. Flumiani per il suo conscienzioso e lungo lavoro sul Vajuolo.

Desideriamo tuttora, che un qualche medico si metta ad estendere un liberculetto che sia, non di parola ma di fatto, alla portata del popolo, che lo illumini su'quest' importante argomento, e che sia diffuso gratuitamente nelle campagne. Voi ben sapete che, tempo fa, ad un certo medico venne il ticchio di stampare, (per viste forse lutte sue, ) un Catechisimo, come si piacque intitolarlo, il quale, per il modo in cui è scritto, è tanto utile quanto può esserlo il Rimario del Ruscelli a chi voglia fare di huoni versi: Una miseria, e tale, che guai per l'autore se l'osse vissuto a tempi del Baretti, o se ci fosse un Baretti a' tempi nostri. Libro che, per dirne del pregio, vale poco più della carta su' cui è stampato; per dirne poi dei presumibili effetti, non è inteso affatto dal popolo per di cui vantaggio esclusivo doveva essere scritto.

Credo anch' io come voi, che lo stanziare leggi punitivo per chi si argomentasso celare lo sviluppo del vajuolo nella di lui famiglia; o l'attuare le già stanziate, recherà ottimi effetti, come quelle che giovano eminentemente a soffocare in sul nascere un tale flagello, e ad impedire la ter-

ribile di lui tendenza diffusiva.

Noterò che di un'altra legge pure abbiamo urgente bisogno, ed è quella di vietare la confezione, od almeno la pubblica vendita sulle piazze. di campagna della cosidelta Pasta Badese, vantata specifico contro i sorci: non già ch' io sia tenero della vita di quelle bestiuole, (che nessuno vorrà dir utili giommai, ) ma affinche non si riproduca, e con incluttabili effetti, il caso che sto per dirvi, e con cui chiuderò questa forse tediosa teritera.

A' di scorsi venni chiamato a visitare una famiglia d'agiati coloni in cui cinque ipdividui giacevano a letto lottanti contro atrocissimi dolori colici accompagnati da convellimenti muscolari, poche ore dopo il pasto. Fu loro imbandito un intingolo con una tacchina, che fu osservata il di prima melanconica e tarda. Dopo lungo esame circa la causa prossima di tali gravissimi sintomi, ed escluso da ultimo ogni sospetto circa tutte le altre cause atte ad indurre que fenomini, m'ho fatto certo che la tacchina s'aveva ingojata un pò di poltiglia preparata colla Pasta Badese, e ad uso de' sorci. I sintomi erano presso a poco eguali a quelli ch' io vidi prodetti altra volta dall' orpimento, ma in questo caso in cui trattavasi di sostanza virosa forse di natura diversa dal solfuro giallo d'arsenico, e di veleno, dirò così, di seconda mano, perchè prima ebbe agito nella tacchina, e poi andò suddiviso in vari individui, produsse effetti non per il fatto invincibili, benchè apparissero a prima giunta veramente allarmanti. \*)

Abbiatemi sempre il vostro

A. dolt. VENDRABE

#### La Redazione.

# BENEFICENZA MODERNA

- A Tartuffo eterno onore! -Quello è un uomo di buon cuore Un vero filantropo!
- Di sua casa in sui frontone Ci sta scritto a parolone: Donate pauperibus.
- Letterati, giornalisti, Antiquarj, progressisti, Alli suoi gran meriti
- Ardon tutti il timiama, E la tromba della fama Ne esalta i miracoli.
- Protettor degl' istituti Per i ciechi, i sordomuti, Gli orfanelli etcetera,
- Non v'è briga nè faccenda Che Tartuffo non la prenda Per il ben del Pubblico.
- E nel foro e in polizia E in teatro e in sacrestia . Vero pater patriae.
- Fa una nuova eredità? Ne regala per metà Gli asili d'infanzia.
- V'è in progetto un luogo pio, Un ospizio, o che so io? Tartuffo spontaneo
- Offre un terzo della spesa -Cade a terra qualche chiesa? Egli la riedifica.
- Pur non mancan spirti rei Che ci trovino i suoi nei Su quella buon' anima,
- E ogni volta che a lor torna L'occasion ne dicon corna (Che lingue di vipera!)
- Per esempio van dicendo Che quel ben che va facendo Lo fa per superbia,
- E soltanto lo dispensa A chi poi lo ricompensa Con versi ed articoli,

<sup>\*)</sup> Il nostro Giornale ha registrato altri fatti che depongono contro l'abuso della Pasta Badese.

Mentre Inscia l'altra gente, Che non può fruttorgli niente, Languir dall'inedia.

Che in cuer suo di Dio, del papa Gli cai men che d'una rapa, Ma vuol farsi credere

Buon cristiano – E il protettore Lo fa solo per amore Di nastri e di ciondoli;

Virtù insomma che equivale Propriamente a un capitale Girato in commercio.

Oltro a questo v'è chi giura Cho non è farina pura L'intima sua storia,

Che a dar sfogo all'albagia, Usa certa economia Che sa di spilorcio,

Che gli articri, gl' implegati
Da Tarinsto son pagati
A dosi omeopatiche,

Che per smania di quattrini È co' propri contadini, Peggior d'un canibale,

Voglian dire in conclusione Che gli è un furbo di Nerone Che vuol far da Cesare.

Io che a credere il cattivo Non son mai troppo corrivo, Le stimo calumile.

Quasi ogniun l'ha in opinione D'uomo onesio, e l'eccezione Non toglie la regola.

Che sia ciuco il mondo intero E sol pochi dican vero?... Mi par impossibile!

Per me quindi stò coi più — Di Tartuffo alle virtù Bello il panegirico.—

SALENERI

# PROTPOLE. I MARITI CACCIATORI

Dal Francese

La caccia è un pretesto eccellente per quei mariti a cui vengono a noja le dolcezze del talamo, e noi abbiamo conosciuto più d'uno di questi signori che mentre facevano mal credere alle loro tenere metà di uscire alla campagna per cacciare e lor si mostravano col fucile in spalla e colla saccoccia al fianco, correvano invece per le contrade di Parigi in traccia di qualche crestaja e peggio, che lor facesse obbliare la gravezza e il fastidio delle domestiche cure.

Fra questi mariti uno ce n'ebbe che di subito fu colto da violenta passione per la caccia, passione che egli non aveva mai provata in sua vita, e che forse il troppo affetto e la gelosia della moglie gli avevano posto adosso; quindi un bel giorno si vesti da cacciatore dicendo che andava dieci leghe lontano a cacciare con un suo amico, e sua moglie non osò niegargli un solazzo tanto innocente.

Ritornando dalla sua prima prova venatoria il falso caccintore, comparve colla saccoccia vuota dolendosi della sua malavventura, e sua moglio non fece che ridere della di lui imperizia, senza però che ei fosse umiliato per quelle irrisioni, poichè egli sapeva hene che era stato anche troppo felice nella caccia che aveva corsa. Anche la seconda volta rientrò in casa a mani vuote; ma pel suo peggio, poichè la gelosa moglie se ne adombro e movendoglisi incontro sospettosa e turbata gli fece questa domanda — siete voi stato veramente alla caccia? —

A quei mariti che si dilettano di si fatti solazzi è facil cosa il dissipare i sospetti delle loro tenere metà, poiche a questo effetto non hanno d'uopo che spendere un pajo di scudi, così salvono le apparenze, aquistano fama di valenti, e imbandiscono alle famiglie un rosto squisito. Sperto di sifatte arti il nostro eroe prima di ritornare a casa dopo la sua terza spedizione; si portò al mercato facendo scelta di una lepre superba. -In quel giorno una folla immensa empiva la bottega del mercante di commestibili in cui era entrato, ed i compratori si disputavano i pasticci i pesci e la selvagina, e tutti volevano esser serviti ad un tempo. - Mettete questa lepre nella mia saccoccia, " accennava il nostro amatore ad un fattorino tutto confuso in dover servire a tante persone, il quale, mentre il cacciatore riceveva il di più della moneta che aveva data al mercante, pose un grosso involto nella saccoccia di lui.

Dopo ció il marito corse a casa, superbo di sentirsi pesare sugli omeri questo trofoo del suo valore, e consolato dalla speranza degli applausi, che gli avrebbe prodigato l'affettuosa e credula consorte. Giunto quindi alla soglia tutto raggiante di gioja saliva le scale, ed in aria di trionfo correva alla moglie dicendole — ora non riderai più della mia inettezza? " non mi domanderai più se sono stato alla caccia? " Te ne porto un testimonio solenne che ti farà fede dalla mia valenzia e della verità delle mie parole.

- Vediamo! -

Mentre la moglie cercava nella saccoccia che pendeva dall' un de' fianchi del marito, questi continuava a vantare le sue prodezze — Per bacco i che bel colpò l'Eravamo sur una vasta pianura, ed ecco il lepre correre alla distanza di 150 passi pareva che volasse, ma non per questo pote fuggire al suo destino! Io era il; lo prendo di mira... sparo, ed il misero cade avvoltolandosi nella polve!!

— Davvero! disse la signora aprendo l'involto e mandando un grido di stupore. — Il marito esclamo: Magnifico! non è vero mia cara? — bisognava vedere la gelosia de'miei compagni....

— È forse alla caccia che avele presa questa selvaggina? replicò la signora fremendo. — È il finto cacciatore a rispondere " certamente! a 150 passi di distanza li ho misurati io, è stato proprio un colpo bellissimo!

— Anzi un vero miracolo I gridò la sposa indignata — presentando al cacciatore stupefatto un

superbo granchio.

La fatal metamorfisi era occorsa per colpa del fattorino, che si era ingannato mettendo nella saccoccia il crostacceo invece della lepre. — Si può immaginare che dopo sì fatto scandalo il discolo marito non potè più andere alla caccia, perchè sua moglie gli aveva tolto per sempre la licenza delle armi.

# RIVISTA

# Contraddizioni Giornalistiche

Che la contraddizione sia la divisa dei Giornali politici lo sanno anco i barbieri, quindi farebbe prova di poco senno, chi si ammirasse di si fatta loro pecca. A dispetto però di questa nostra opinione, noi abbiamo dovuto per ora meravigliare in leggere in uno di sifatti giornali una, anzi due contraddizioni, e se abbiamo avuto o no cagione di stupire, ne giudichi il discreto Lettore.

Dice dunque quel giornale che per effetto di recenti gravissimi casi gli abitanti di Bukarest erano assai agliati, ma che la città però era tranquilla. Ora non potendo in questo caso ascrivere alla parola città, altro che un significato morale cioè riferirla alla massa degli abitatori; come possiamo noi farsi capaci delle loro inquietudini? Chi fosse tanto prode da sciogliere questo enigma bene meriterebbe ad un tempo e della logica, e del senso comune.

Ma sentite questa altra che ancora più mirabile. Parlando della recente entrata dei Turchi nella stessa città, lo stesso Giornale asserisce che la popolazione di questa, è disperata perchè teme uno scontro fra turchi e russi, quindi soggiunge però il giubilo delle classi basso e grandissimo ec.

E siccome le classi basse di una città costituiscono almeno i due terzi della sua popolazione, così, secondo il prefatto giornale ne verebbe che due terzi degli abitanti di Bukarest sarebbero stati nell'istessa ora disperati, e giubilanti. Udito questo non vi par egli lettori cortesi, che noi abbiamo con ragione affermato che la contraddizione è la divisa dei giornali politici?

#### CRONACA SETTIMANALE

----

Benchè i zelatori degli animali domestici non si sieno avvisati di raccomandare le società zoofile che con argomenti morali ed umanitari, pure noi abbiamo affermato che queste società avrebbero giovato graudemente anco all'economia; e la verità di questa nostra opinione fu addimostrata in un convegno lestà tenuto dai membri della società Zoofila di Trieste; in cui fù raccomandatata con molta cura la riforma degli ovili e dei bovili dell'agro tergestino.

Ora quall'altra miglioris potrebbe più di questa soccorrere allo sviluppo ed alla salute di questi utili animali, e quiudi avvantaggiarne il loro prezzo? Ecco dunque come l'umanità e l'interesse devono persuaderci a seguir l'esempio che ci porgono i nostri vicini di Trieste, istituendo anche noi le società zoofile, cosa agevolissima a compirsi quelora fosse l'inalmente recata in alto la società agraria frinlana la cui attauzione è du taulo tempo universalmente desiderata, e invano.

Considerando i tanti utili documenti che il valente dott. Piazani ci porse nel suo opuscolo sul modo di comporre liquori surroganti il vino d'uva, e di apparecchiare economicamente aceti e birre, noi si siamo contristati in vedere come moltissimi nostri possidenti abbiano saputo giovarsi si poco degli, insegnamenti della scienza per lenire gli stenti economici di cui loro era stata cagione la scarsezza o l'assoluta mancanza dell' uva in questi tre ultimi anni, ed in iscorgerli curvarsi sotto il peso della sventura, avece che lottere animosemente, per allevierne i funesti effetti, Loro moncava l'uva i ma forse che non potevano con altre frutta domestiche o selvaggie apparecchiare, se non vino, almeno delle bevande affini, qual è il Sidro? forse che non potevano avvanzare il loro stato applicando l'ingegno e la mano a stillare alcool, ad ammanire birra ed sceti? e quando si badi che anco con produzioni di poco o nessun valore (come le more del gelso, e del pruno, le foglie, le frondi della vite, le canne del maiz, la crusca, e la gramigna ecc. ecc.) si possono ottenere con l'arte si fatti liquidi e che merce il traffico di questi, i nostri possidenti avrebbero poluto ajutarsi grandemente nelle durissime strette in cui giacciono, noi scorgismo sempre più quanto a molti abbia nociuto l'essere stati scemi di quella vitale istruzione che muta l'operajo campestre in un agricoltore sperto e seputo, che considera la terra come una grando officina, como una miniera preziosa, e fa dell'agricollura un' industria un' arte una scienza, feconda di grandissimi beni agli individui ed alla società.

Intento nei raccomandiamo ai friviani l'attenta lettura dell'opuscolo del dott. Pinzani, poichè da quello scrittò essi potranno trarre quelle notizie di cui hanno d'uopo per far loro pro di quegli artifizi ed asufrattuere quello produzioni naturali di cui finora fecero sì vile stima, con tanto danno dei loro interessi e degli interessi della comunità.

I cultori dei Bachi da Seta e dell'industria serica, udranno con piacere annunziare il nuovo acquisto che fè questa nobile industria mercè la naturalizzazione del Bombice Cintia o Beco del ricino. Sappiano essi danque che parecchi saggi di educazione di questi vermi esotici, si tenturono particolurmente a Torino, a Pisa, a Verona, a Conegliano, sichè ci lice sperare che non andrà guari che taluno dei nostri più zelanti Bachicultori adoprerano a procacciarsi la semenza di questa nuova specie di filugelli onde arrichire così la nostra provincia di una varietà di seta pregevolissima.

In un articolo sulla coltura egraria del circolo di Spalatro pubblicato dull' Osservator Dalmato, si lamenta il deperimento delle sanguetteje naturali delle paludi Narentine, deperimento cagionato della sterminio che gli avidi incettatori fecero dello mignatte in questi ultimi 25 anni, e che riuscirà all'assoluto disfacimento loro, se il governo non adopra ad ostare a tanto malaune.

Noi pure abbiamo engione di compiangersi per la stessa miseria poiche anco le paludi del nostro Friuli gremite un tempo di senguisaglie, ora ne sono affatto diserte, a tale da dover sopperire al loro difetto, procacciandosela dall'estero ad un prezzo si alto, che solo si ricchi è dato di poterie aquistare.

Altre volte noi abbiemo chiamata l'altenzione delle vigili Magistrature, e della Camera di commercio e dei possidenti del Priuli, su questo ramo tanto negletto di igiene e di economia, altre volte noi abbiamo richiesto che come si è fatto in Francia ed in altri Stati, il Governo intervenisse a tutelare con provvide discipline, la pesca e il mercato di questi vermi e si argomentasse a farne rifiorire la specie, sopperindo colla loro moltiplicazione artificiale al difetto della spontanea, largendo a codesto, premi soccorsi ed incoraggiamenti d'ogni maniera; ed ora tornando a questa grave bisogna e ai mezzi idonei a soccorrerla, noi crediamo nostro debito richiedere che la Magistratura Provinciale ingiunga ai Comuni la redazione di una statistica che addimostri quante sanguisughe alignessero un tempo nei paludi di ciascun circondario, quante ne esistano adesso, queli siano state le cagioni della loro dinanuzione e della loro scomparsa ecc. ecc.

Anche vorremo che si pochi educatori di sanguisughe nel nostro Friuli, come sono il datt. G. B. Pinzani, ed i fratelli Alessio di Buje fosse dato ogni conforto, perche potessero ampliere i loro vivai moltiplicatori ed insegnare ad altri il modo di fundarne di nuovi, sendochè a noi duole assui a pensare che non si abbia seputo ancora usufruttuare gli studi e l'esperienza di questi valenti che per essere abbandonati a se stessi, non possono rendere che in minime proporzioni quei henefizi, che se fossero sovvenuti di volido patrocinio, potrebbero porgere in gran coppia alla sofferente umanità.

#### . COSE URBANE

Col giorno 24 corrente alle ore 6 pom. S. E. R. Mons. Arcivescovo seguito dal modesto corteo di varii Canonici della Metropolitana, dei Parrochi della Città, e da alcuni amorevoli cittadini benediceva all'oratorio di S. Giuseppe Calasauzio e alla nuova casa degli orfanelli di Mons. Tomadini da lui a tel nopo acquistata in commodo sito e salubre nella contrada delle Rosario.

Il Parroco di S. Cristoforo tenne in proposito una quanto breve, attrettanto sonvissima allocuzione sull'origine e sul progresso di questa pictosa istituzione, suggerita a quell'aureo cuore del Canonico Tomadini nel 1836 dalla falce devastatrice del Cholèra: e da lui sostenuta con que mezzi stessi di carità e provvidenza, sulle quali unicamente il Calasanzio adergeva il suo istituto. Quindi l'eloquente Parroco chiuse le sue parole facendo appello alla già esperimentata carità della patria per to durevole avviamento della benefica casa. Fiduciosi noi che egli sia per rendere di pubblico diritto quest'orazione cominciatosi ad assaporare dal più bel fiore del clero, ci asteniamo dal farne l'analisi: soto notiamo la bella immagine, con che ci lumeggiò il grazioso suo quadro, traendola da un placido ruscello il quale talvolta fra la sabbia nasconde le acque per ridonarle più pure al fecondemento del suoto, Parimenti la Tomudiciana Istituzione, perduto il ricovero de' suoi pargoli per l'avvicendare de tempi, pareva scomparsa dalla nostra città; eppure in sileuzio alimentata dell' angelo della Provvidenza si opparecchiava in questo giorno a risorgere più vigorosa di prime. Ah! la pietade Udinese sorretta dull'efficace esempio

del Padre e Pastòre della Diocesi e dal filantropico zelo del Perrochi troverà anche nella difficoltà de tempi, in cui siamo, un con dolcissima in tutti i cuori che hanno un palpito per secondare i magnanimi aforzi del benemerito istitutore.

### Pate la carità alle povere Derelilte!!

Questo grido che ci sorge dal cuore noi indirizziemo si nostri cortesi Concilladini, perchè siamo certi che essi vorrenno rispondervi con quelle liberalità che privileggia le anime loro. On si fate la carità alle povere derelitte, perchè in nessua tempo esse ebbero maggior unpo dei vostri soccorsi, in nessua tempo esse durarono bisogni più sentiti, e stenti più gravi! E quesi fossero poco le angustie e le care di quel pio che redava il governo del santo Ostello, egli deve lottare anco col errore di quei tanti che ascrivono alle sue figlia coppia grande di ricchezze e di averi! Sì, esse son ricche quelle poverelte, ma sopete di chè? di meriti e di virtù e di null'altro ve lo giurismo colle mani sul cuore, di null'altro. Dunque soccorrete alte povere Derelitte!

#### TEATRO

Lo spettacolo va innenzi diminuendo e quesi morendo Nè ad animarlo giovò gran fatto il terza atto della Maria di Rhoan scelto da Cresci per la sua serala, e cantato dappoi altre due volte. In questo terzo atto l'effetto è appoggiato essenzialmente sil azione, e a nostro avviso quell'artista avrebbe dovuto preferire qualche pezzo eminentemente cantabite, dove non poteva temere un confronto.

Boucarde ebbe delle sere felicissime, ragione di più di non defraudare i sigg. abbonati col fer consistere il terzo atto dei Puritani nel solo primo duetto. L'opera si deve cantare intera, salvo le accidentali indisposizioni che il Pubblico seppe anche troppo compatire; chi vuoi sentir tutto resti, chi s'annoja terminato il duetto se ne vada.

Tutte le speranze del colto Pubblico e dell'impresario sono ora rivolte all'assedio di Melta. Auguciamo a Malta la sorte di Silistria.

N. 20782- 3437 R. VIII.

### AVVISO

Col giorno 1.º Sottembra p. v. avrà luogo la terza trimestrale estrazione 1854 dei Boni Provinciali emessi in causa prestazioni Militari 1848-1849 per conto di questa Provincia e ciò in senso dall'Articolo XII. dell'Avviso Delegatizio 20 Marzo 1852 N. 1710-151 VIII.

Tale estrazione e sorte si effettuera al pari delle precedenti a mezzo di una apposita Commissione alle ore 12 meridione di detto giorno nel locale della loggia sottoposta al Paluzzo Comunele.

Li Boni da ammortizzarsi ascendono all'importo nominativo di L. 60,000: 00 circa, atteso il diverso valore dei medesimi che non lascia stabilire anticipatamente un preciso importo.

I Numeri dei Boni estratti saranno resi noti con altro Avviso, ed il pagamento del loro importo cogli interessi relativi a tutto Settembre p. v. in precedenza non disposti, sarà messo in corso sulla Cassa Provinciale della Diretta col giorno 1. Ottobre p. v. a favore dei reali proprietari e possessori dei Boni stessi.

Dall I. R. Delegazione Provinciale Udine 19 Agosto 1854.

> L' I. R. DELEGATO NADHERNY